ASSOCIATIONE

Udine a domisilio e in tutto il Regno lire 16. Per gli stati esteri aggiungere le maggiori speas postali - semeatre e trimestre in proporzione. Numero separato cent. 5 arretrato 10

# Efornale

Venerdi 29 Novembre 1901

giorni essettuata la Domonica

INSURZIONI

Le inserzioni di annuaarticoli comunicati, necrologie, atti di ringraziamento, ecc., si risevono un camente presso l'ufficie di Amministrazione, Via Savorgnana n 11 Udine. - Lettere non offrancate non si ricevono, ne si restituiscono manoscritti.

# Derivazioni dal Tagliamento

Sull' importante argomento riceviamo il seguente articolo dell'egregio ingegnere Vincenzo Canciani in risposta all'articolo dell'ing. Pitter, comparso sui nostro giornale di lunedì.

Mi venne recapitato il Giornale di Udine del 25 andante, evidentemente per richiamare la mia attenzione sullo articolo ivi inserito dall'egregio ing. A. Pitter, sulle progettate prese d'acqua dal Tagliamento, in rapporto coi diritti del Consorzio Ledra e Consorzio Rejale. Quale antico collaboratore per la co-

struzione dei canali Ledra, esporrò quindi al giudizio della pubblica opinione, quanto a me sembra possa bastare a risolvere il conflitto insorto interno alla importante questione.

E per primo gioverà ricordare essere le acque del fiume Ledra completamente e perpetuamente concesso al Consorzio Ledra dal Governo austriaco senza corrisponsione di sorte.

Successivamente con atto di sottomissione 30 marzo 1878 e piano disciplinare unito, ottenne il decreto di concessione 24 giugno 1878, ed all'art. 2° si legge:

 ← La quantità d'acqua prima concessa in metri cubi 32 che dovea erogarsi per metri cubi 22 dal Tagliamento e pel restante dal Ledra, sarà limitata a metri cubici 17.50, ed in specialità per quella da derivarsi d l Tagliamento a metri cubici 7.50 circa, onde supplire a seconda della importanza a quanto possa mancare al Ledra, per somministrare al nuovo canale progettato i su indicati metri cubici 17.50.

Ora il dettato a lo spirito di tale investitura determina una concessione cumulativa per la quale, il Consorzio Ledra è immesso nel diritto di erogare dal Tagliamento tanti metri cubi d'acqua quanti ne occorrano assieme u quelli del Ledra per formare i metri cubici 17.50.

Questa è la posizione di diritto del Consorzio Ledra acquistata fino dal 1878, ed ogni domanda o concessione d'acqua posteriore dal Tagliamento deve un tale diritto rispettare.

I Consornio poi oltre a far valere il proprio diritto ha l'obbligo di soddisfare agl' impegni, nell'esercizio del proprio diritto assunti verso i molti utenti della terza motrice sviluppata dai suoi canali, gli utenti per irrigazioni ed altri usi.

Essendosi poi verificato in questo frattempo che la portata del fiume Ledra in tempo di magre scende al di sotto di metri cubici 7, e che l'attuale presa dal Tagliamento risulta insufficiente per dare al canale Ledra i surriferiti metri cubici 17.50, il Consorzio solo per assicurare la quantità d'acqua alla quale ha diritto, avanzò domanda per poter modificare in modo corrispondente la presa attuale dal Tagliamento.

Senza dunque tener conto del prevalente interesse pubblico che lo stesso

3 Appendice del Giornale di Udine

CONTESSA MINIMA

Il signor Andrea si preparò ad uscire. Ogni sera, dopo il pranzo, andava al caffè a fare una partita con i soliti tre o quattro amici, poi, alle dieci precise, andava a prender sua moglie dalla cognata Amalia.

Ma quella sera la signora Teresa non si sentiva una gran volonta d'uscire; la forte emozione l'aveva abbat-

- Andrò io dalla zia - disse Vit-

La signora Teresa bació suo figlio e strinse la mano del marito.

- Grazie, miei cari, io vi sono riconoscente pel bene che volete a mio fratello.

- Ma va là, merita proprio dir. grazie! A Federico ho voluto sempre bene, anzi prima di volerne a te.

ing. Pitter riconosce assistere le raragioni del Ledra, ogni diritto di priorità avanzata dai sigg. Vuga-Tomaselli o da altri per le ora chieste concessioni d'acqua dal Tagliamento, risulta inammissibile.

L'articolista infine solo ammettendo l'interesse pubblico prevalente nei consorzi in parola, crede di dover dichiarare « non essere esatto che i due progetti delle domande Vuga-Tomazelli (una a Cavazno l'altra a Venzone) possano nuncore allo esercizio dei diritti di derivazione esistenti, n

Ora coi due progetti, a Cavazzo si intenderebbe erogare dal Tagliamento metri cubi 15 per ritornarli al Tagliamento a valle della presa del Consorzio Ledra dal Tagliamento, e si erogherebbero altri metri cubi 10 a Ven-

Prescindendo dal forte dubbio che la portata del Tagliamento a Venzone possa nelle magre trovarsi al di sotto di metri cubi 20, a ritenuto pure che mediante i provvedimenti immaginati dall' ing. Pitter sia possibile almeno in parte supplire alla mancanza d'acqua a Venzone, un altro importantissimo fatto bisogna considerare.

Il piccolo bacino imbrico del Ledra non può dare che poca parte dei metri cubi che rappresentano la mua portata. E la formazione del piano entro il quale corre il Ledra è certamente dovuta alle alluvioni del Tagliamento, il quale un tempo correva sotto l'abitato di Gemoua e dilagando il bacino tra Gemona, Artegoa, Buia ed Osoppo ne costruiva la ora esistente campagna un sottosuolo ghinioso e col piano soggiacente da circa m. 10 in media alle ghiaie che formano il letto del Tagliamento a monte della presa del Ledra.

Siffatte condizioni geologiche e altimetriche nonchè gli escavi fatti in questa campagna provano essere il fiume Ledra alimentato in principalità dalle infiltrazioni del Tagliamento.

Se dunque i metri cubi 15 d'acqua presi u Cavazzo dovessero ritornare al Tagliamento a valle della presa del Ledra, anzichè continuare nel proprio letto, non potranno più determinarei le infiltrazioni alimentatrici del Ledra, ed diritti acquisiti dal Consorzio Ledra rimarrebbero in buona parte frustrati, senzachè vi fosse rimasto modo da reintegrarli.

Spiacentissimo quindi di riuscire in questo caso oppositore al proposito di nuove utilizzazioni delle nostre naturali energie, devo conchiudere che la presa dei metri cubi 15 d'acqua dal Tagliamento a Cavazzo secondo il progetto Pitter è inattuabile, senza enormemente pregiudicare l'esercizio dei diritti del Consorzio Ledra-Tagliamento.

V. Canciani

# Un manoscritto di S. Pietro

Lo Swist di Pietroburgo pubblica: Il giorno 13 (26) luglio 1879 morì a Gerusalemme un mendico di nome Kore, il quale fino alla sua morte visse da anacereta in una caverna, e il popolo si era abituato a considerarlo un santo. Non avendo il Kore alcun parente nè

E il signor Andrea diede un buffetto sul mento della moglie.

- E' vero - diss'ella sorridendo.

- E veri amici. Il primo confidente del mio amore per te, è stato proprio lui. Te ne rammenti?

- Essa assenti col capo sorridendo. Rievocando i tempi molto lontani, ma pur sempre cari di quel loro amore, si commossero entrambi e si strinsero la mano guardandesi amorosamente.

Vittorio s'avviò dalla zia Amalia. - V'è qualcuno? - chiese alla ca-

meriera venuta ad aprirgli. - Non ancora, signor dottore.

- Sono tutte tre in salotto?

- No signore; è venuta or ora la sarta, e la signorina Enrichetta sta provandosi l'abito nuovo, aiutata dalla signora padrona.

- Ti prego di dire alla signora padrona che ho anticipata la mia venuta per una comunicazione importante. Sai? batti bene su quel - importante.

La cameriera si mise a ridere.

- Signor dottore, la sarta è appena venuta....

- La mia notizia val più d'un vestito nuovo. Aggiungi questo.

erede, dopo la sua morte l'autorità entrò nella sua caverna, sita sul monte di Getsemani, e vi trovò soltanto un giaciglio, coperto di pelli d'animale. Ma rimosso il giaciglio, venue scoperta una botola che metteva in una seconda caverna moito più piccola nel mezzo della quale fu trovata una cassa con entrovi oltre 200 000 franchi in monete d'ogni specie. La maggior parte francesi, greche e turche, di vecchio conio.

Nel fondo della cassa si rinvenne un vecchio manoscritto, involto in una pezzuola verde, che, appena toccata, si aciolse in pezzetti.

Il manoscritto in lingua ebraica antica, è del seguente tenore: « Pietro il pescatore, di Gesù, Figlio di Maria, esecutore dei suoi consigli parla ai popoli di questa terra per incarico e in nome del Signore >.

Il rimanente è in forma di dialogo. Chiude cosl: E Io, Pietro il pescatore, in nome di Gesù, nel cinquantesimo anno di mia vita, ho disposto di scrivere la parola dell'Amore, nella terza Pasqua dopo la morte del mio maestro e Signore Gesù Cristo, Figlio di Maria, nella casa di Boliera, vicino il tempio del Signore ».

L'intero manoscritto è vergato su papiro, ancora bene conservato, la cui specie da moltissimo tempo non viene più confezionata.

Alcuni dotti gerosolimitani interrogati non ne ammisero dapprima l'autenticità, benchè il manoscritto sia vergato nella vecchia lingua ebraica, e nel dubbio chiesero l'intervento della società biblica di Londra, la quale mandò subite a Gerusalemme una commissione. Questa ammise senza alcuna riserva che il manoscritto è stato evidentemente vergato dall'apostolo Pietro, avvalorando l'affermazione col fatto che S. Pietro secondo il Vangelo di S. Marco sapeva scrivere. La Società biblica di Londra offerse per quel manoscritto, agli eredi del defunto Kore la somma di 20,000 lire sterline, ma essi non vollero cederlo, permettendo soltanto che il prezioso manoscritto venisse fotografato.

### Disastri in terra e in mare Scontre ferroviario in America 80 morti - 150 feriti

Telegrafano da Detroi (Michingan - Stati Unini America del Nord) in data di ieri :

Due treni viaggiatori, una contenente degli emigranti, si scontrarono presso Seneca.

I due treni correvano in senso inverso sopra un unico binario. I vagoni si incendiarono.

Vi sono circa 80 morti e 150 feriti.

### Un piroscafo affondato 200 morti

Un telegramma da Manilla, in data del 26 corrente annunzia che il piroscafo Alerta sorpreso da un ciclone, è sprofondato in mare,

A bordo dell'Alerta si trovavano 200 passeggieri, fra i quali parecchi american).

Tutti annegarono, senza che neppur uno potesse salvarsi.

Faustina allargò le braccia stringendosi nelle spalle con aria di comica rassegnazione.

- Signor dottore, io obbedisco, ma creda che ne faremo niente.

Vittorio si diresse verso il salottino. - Oh! buona sera, Matilde. Tu sei qui a porre un po' d'ordine ed io ho anticipata la mia venuta, perchè porto una notizia molto attesa ed altrettanto interessante.

Matilde aveva stretta la mano che il cugino le aveva steso.

- La zia ?

- Per questa sera non viene - rispose Vittorio. E non aggiunse altro, perchè voleva che alla sua novità fossero presenti anche la zia u l'altra cu-

Matilde non fece domande; offerse una poltroncina a Vittorio, gli pose accanto un tavolino con l'occorrente per famare e si accestò al pianoforte per radunare i varii pezzi di musica sparsi in disordine.

La giovinetta poteva avere venti anni, era una figurina sottile; forse un pochino troppo magra, ed il suo volto: d'un ovale perfetto incorniciato da fini capelli castani, senza essere proprio

# Donde cominciare?

Pio Schinetti, direttore del Giornale del popolo di Genova — un giornale repubblicano molto ben fatto, e generalmente equanime nei suoi giudizi alla vigilia della riapertura della Camera ha voluto interrogare alcuni deputati dei varii partiti donde bisognerebbe incominciare e come per rinnovare, trasformare, migliorare qualche cosa negli ordini dello Stato e nei modi del Governo.

Ecce le risposte.

L'on prof. Montemartini, socialista, deputato di Stradella, risponde:

« Da troppo tempo il paese sente parlare di provvedimenti finanziarii (per causa dei quali abbiamo avuto, durante le vacanze, anche una crisi ministeriale), perchè noi non desideriamo di vederli discussi seriamente al risprirsi della Camera.

Riguardo alla prima legge da approvarsi, ricordo che, discutendosi il Bilancio d'Agricoltura l'on. Zanardelli promise un' intera legislazione sociale. Si cominci da una qualunque delle leggi da lui promesse, purche sia la prima di tutta una serie sarà la benvenuta. »

L'on. prof. Angelo Celli, repubblicano,

«Vorrei si cominciasse con le leggi sul lavoro. Quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli dovrebb'essere già pronta per la discussione, e poi potrebbero seguire le altre già promesse.

Per mia conto vorrei non si dimenticasse di allestire una legge sulle abitazioni e sulla colonizzazione dei latifondi, che per tanta parte dell'Italia centrale, meridionale a insulare sono aucora il nostro gran danno e la nostra grande vergogna.

Ora che possiamo efficacemente combattere la malaria (causa prima del latifondo) il problema s'impone e vorrei che qualche milione si dedicasse a questo altissimo scopo invece che a qualche agravio, di cui non si accorgerà nes-

L'on. prof. Albertone : radicale : « Proporrei un' imposta progressiva sulle successioni atta a determinare una graduale nazionalizzazione del suolo.

Un progetto di legge in questo senso venne già presentato alla Camera da me, e da altri 21 deputati, il 30 maggio 1893 ed ammesso alla lettura il 2 giugno successivo. »

L'on Giuseppe Berio progressista:

A mio avviso la Camera dovrebbe per prima cosa discutere i provvedimenti economici, cioè gli sgravii, e i disegni di legge così detti sociali. »

L'on. Vittorio Cottafavi, conservatore, deputato di Correggio, presidente generale della Lega monarchica di Genova, cosi ai esprime.

« Per me, e dal mio punto di vista

bello, era gentile e delicato. Le fattezze forse non si presentavano molto regolari, ma lo sguardo aszurro era tanto dolce da dare alla fisonomia una espressione soave.

Matilde, molto occupata nel riordinare, rispondeva quasi a monosillabi e Vittorio s' impazientiva sempre più nell'attesa. Aveva in pochi minuti tirato fuori l'orologio almeno una ventina di

- Ma questa benedettissima zia viene o non viene?

- Verrà - rispose calma Matilde. Questa calma irritò del tutto il giovinotto.

- Almeno la curiosità tu arrivassi a provare! - esclamò con impeto alzandosi,

Matilde ebbe un lieve increspare di ciglia, ma guardò suo cugino con aria interrogativa.

- Perchè dovrei essere curiosa? chiese semplicemente.

- Perchè con la tua arriveresti forse a suscitar la curiosità di tua mamma e di tua sorella.

- Già, forse - diss'ella sorridendo. - E invece nel suo olimpico indifferentismo non chiedi....

politico non potrebbe essere altrimenti, il provvedimento che vorrei vedere utilmente discusso al riaprirsi della Camera sarebbe quello di una radicale riforma tributaria e conseguentemente vorrei immediatamente approvato il relativo disegno di legge.

« Non si può accennare a radicale riforma tributaria sensa aggiungere qualche chiarimento o commento perchè si tratta di una materia in ordine alla quale si hanno le più disparate opinioni fra gli uomini politici, tanto che ognuno la intende e vorrebbe vedere applicata secondo i suoi particolari criteri: dico criteri a non interessi, perche alla Camera per me non ci debbono essere altri interessi che quelli generali del

La riforma tributaria che dovrebbe avere la sua base in una politica di sgravi, quanto al modo, prima di tutto dovrebbe semplificare l'enorme congegno fiscale tendendo all'unificazione, per quanto à possibile, deile imposte le quali sono tante e così svariate e vessatorie forse più ancora che gravose, da fare esclamare col celebre filosofo francese, che ormai è da augurarsi di essere divorati da un leone piuttosto che essere resicchiati da miglisia di topi.

 ■ Dalla semplificazione ne avrebbe vantaggio la libertà individuale e di commercio, cesserebbero moltissime noie che spesso si cambiano in abusi ed il cittadino saprebbe come perchè e quanto deve pagare ciò che ben pochi contribuenti in Italia oggi potrebbero affermare di sapere. Tuttociò dal lato della forma e moralmente è di alta importanza,

« Dal punto di vista dello sgravio, a questo si verrebbe perchè diminuendo congegni burocratici diminuiscono la spese di esazione, e tale diminusione, sanza danneggiare l'erario, gioverebbe ai cittadini. Si toglierebbe consolidando per esempio la ricchezza mobile per contingente di Comuni, ogni lotta biennale fra lo Stato ed il contribuente e si potrebbero abolire anche le agenzie quando la ricchezza mobile si consolidasse per un ventennio. Si è fatto così eer un decennio in ordine ai dazi che i Comuni versano allo Stato. Inoltre i cittadini pagando per contributo di Comuni, distribuerebbero fra di loro l'imposta ammontante al contributo, e così nessuno potrebbe sfuggire al gravame che gli spetta. Circa all'imposta fondiaria vorrei che lo Stato stabilisse certi limiti insorpassabili perchè dal lato sociale ed economico si finisce in certi Comuni, col pretesto di colpire i proprietari di terre, per uccidere lo sviluppo così promettente dell'agricoltura, danneggiando l'economia nazionale e le classi lavoratrici per ripercussione!

« L'argomento è troppo vasto perchè possa svolgersi in una lettera gettata giù in fratta, ma da ciò che ho scritto il auo acume comprenderà le mie tendenze.

« Il popolo non ha più bisogno di leggi politiche di cui non si cura ne saprebbe che farsi. Anela ad un miglioramento economico. Monarchico liberale, io sono dal punto di vista delle leggi sociali un

- Vittorio, se tu avessi creduto di dovermi dare qualunque notizia, prima che alla mamma, l'avresti già fatto. Dal resto so che la novella lieta.

- Come la sai? - Le brutte notizie non si ha mai troppa fretta a comunicarle. Se sei venuto solo tanto presto, segno certo che

la novella è lieta. Vittorio incrociò le braccia piantandosi davanti a Matilde.

- Sai questo, hai capito questo e non corri a scuoter la zia, a far venire Enrichetta?

Matilde, rifacendo il verso al cugino, incrociò le braccia, guardandolo fisso. — Nella mia olimpica indifferenza so che Enrichetta di tutte le novità pre-

ferisce quelle della moda e la mamma sua desidera ciò che vnole la figlia. Vittorio rise, stese le mani alla ougina e disse dolcemente, senza più om-

bra di collera. - Sul serio, cara Matilde, vorrei che si sbrigassero, perchè, se vengon altri, non è più possibile ragionare, parlar calmi. E lo zio Federico aspetta una risposta.

(Continua)

fautore convinto delle medesime, avendo fede che la proprietà individuale, elemento essenziale di progresso e libertà sia più sicura se le faranno corona savie leggi, che senza menomarla od offenderla la rendano strumento di benessese pel popolo lavoratore. Su ciò avrà base la pacificazione sociale a cui si perverrà od onta delle utopie collettiviste a cui col fatto poi nessuno, neppure in via di esperimento, vuole rendere omaggio.

« Dol resto poi ritengo che sia un crimine politico ed uno achernare col fuoco il lusingare speranze ed illusioni nel pepolo, fecendo balenare il miraggio di una politica di agravio che non si avesse ad attuare. Parmi che sia tempo di opere e non di ciancie. Il fare altrimenti lo ritengo altamente pericoloso. >

# Parlamento Nazionale

Seduta del 28 novembre

Camera dei deputati Pres. Villa.

Si comincia alle 14.

Fradeletto, commemora il compianto Riccardo Selvatico e il sen. Domenico Morelli che unirono nel pensiero del bello o del vero il Nord ed il Sud d' Italia,

Si associano Arlotta e il ministro Nasi.

Mazziotti, sottosegretario alle finanze, risponde a Vendramini e Brunialti suil'assassinio dell'ispettore De Paola compiuto in Asiago la sera del 22 corr.; espone i provvedimenti prezi dal Ministero per onorare la memoria del benemerito funzionario, e assicurare l'avvenire della sua famiglia e punire i colpevoli.

Dopo discussione, contro il parere della Giunta delle elezioni, che ne proponeva l'annullamento per corruzioni, la Camera approva — dietro proposta dell'on. Gaetani di Laurensana — la convalidazione dell'on. Di Lorenzo a Sessa Aurunca.

Si approvano le conclusioni della Commissione, che sono per negare l'autorizzazione a procedere contro l'on. Todeschini.

Si accorda invece l'autoriziazione contro Cabrini.

Seguita quindi la discussione del disegno di legge sui segretari e altri impiegati comunali.

Si approva senza discussione il discgno di legge per maggiore spesa per il monumento in Roma a Giuseppe Mazsini.

Votandosi un disegno di legge si

constata che la Camera non è in numero. Gattorne domanda che cosa ci sia di

· vero circa la notizia che il deputato Aliberti abbia presentato le dimissioni. Il Presidente risponde che se fossero state presentate, le avrebbe annunciate

alla Camera,

La seduta termina alle 17.

## Senato del Regno Presiede Saracco

Brevissima seduta e di poca importanza.

Si procedette ad alcune nomine e d'accordo con Zanardelli si stabilì di discutere venerdi l'interpellanza del sen. Vitelleschi sopra le attribuzioni del presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri,

La seduta cominciò alle 15.15 e fini alle 17.

# MISCELLANEA

La città delle donne belle.

Un'importante rivista inglese ha fatto un censimento delle bellezze per stabilire quale città di Europa conta un maggior numero di donne belle, Ha conchiuso che essa è Londra; dopo vengono Vienna e Napoli. In America, Boston. Ultima Parigi.

# Le fortune di Santos-Dumont.

L'arecuauta brasiliano non ha soltanto vinto il premio di centomila lire colla sua aereonave, ma ha pure conquistate il cuore di parecchie signorine e miss e demoiselles eccentriche, le quali gli hanno inviato le più calorose dichiarazioni.

Un'americana si è innamorata talmente del suo pallone che gli dichiarò candidamente che lo avrebbe sposato per vivere con lui in aria...

Per quanto fanatico dell'areonautica pare che il matrimonio sia andato realmente in... aria.

U'altra più sentimentale asserisce che la conquise l'uomo volante, l'uomo-uccello, ma che una volta suo marito, gli impedirebbe ogni nuova ascensione.

gradu riki

L'ultima.

Al caffe, fra due bohèmiens. - E' l'onomastico del mio sarto e vorrei fargli un regalo.

- Un regale ? Fatti fare un vestito ... da un altro.

# DALLA VENEZIA GIULIA

### Il Comizio per l'Università italiana a Trieste.

Ci serivono da Trieste in data 28:

Il grande Comizio popolare per affermare il diritto di ottenere un'Università italiana a Trieste, che dovevasi tenere domenica 1º dicembre, vanua rimandato ad altra domenica - 8 o 15 dicembre - in seguito a richiesta degli studenti italiani di Graz e di Vienna, che non potrebbero intervenire domenica prossima.

Al Comizio hanno aderito anche i socialisti.

La lettera ili Giosuè Carducci agli studenti italiani a Vienna fu sequeatrata, perchè contenente gli estremi del crimine di perturbazione della tranquillità pubblica.

# Cronaca Provinciale

# DA S. DANIELE

Per una corrispondenza sul ponte di Pinzano

Ci serivono in data 28:

Lunadi acorso comparve nel suo pregiato giornale un mio articolo riguardante il ponte di Pinzano.

Assumo la più ampia responsabilità di tale pubblicazione, per la quale non mi son valso dell'anonimo; nè ho avuto l'idea di sorprendere la buona fede dei giornali a cui ho rinviato la mia corrispondenza. Ammetto di avar mancato di riguardo al Friuli, di cui sono corriapondente; ma siccome il mio articolo riguardava interessi generali che non ammettono ritardi, ho creduto dargli la maggiore pubblicità possibile.

Ho sempre agito con lealtà e franchezza: ho creduto che gl'interessi di migliaia di cittadini che attendono quel sospirato ponte stessero al di sopra di certe convenienze, e questa è tutta la mia colpa.

Carlo Cosmi

### DA TOLMEZZO

Un giusto reclamo 150 processi in sospeso

Ci acrivono in data 28:

Da tre mesi la locele Pretura non tiene udienze penali, con grave danno del buon andamento dell'ufficio. Le istruttorie procedono lente, e così pure gli affari civili, nonostante l'attività del titolare, avv. Moraglia, e dei funzionarii.

Causa unica di tutti questi inconvenienti è la mancanza del Vicepretore, la cui nomina è invano da molto tempo reclamata.

Data l'evidente importanza di questa R. Pretura, à sperabile che l'autorità superiore voglia, nel più breve tempo possibile, provvedere alla nomina del detto Vicepretore, la cui opera di rappresentante del P. M. varrà a disbrigare un rilevantissimo numero (circa di processi pendenti pel giudinio, ed a condurre a termine le istruttorie già iniziate.

Le due ultime udienze penali del 13 e 27 u. s. si dovettero rinviare per la mancanza di rappresentante il P. M. avendo tutti gli avvocati, notai, il Sindaco ed i consiglieri comunali di qui, declinato l'invito di assumerne le funzioni,

Ciò cagiona uu rilevante danno all'Erario, ed ai privati (specie agli abitanti dell'alta Carnia) i quali sono costretti a presentarsi più volte a questo Ufficio, senza mai ottenere quella giustinia a cui hanno ricorso.

# La fine di una epilettica

Giorni sono la contadina Maria d'Or-

lando, mentre transitava per un sentiero alpestre in Comune di Tolmezzo venne assalita dal mal caduco e cadde in un burrone ove rimase cadavere.

# DA AVIANO

# Inconvenienti postali

Ci acriveno in data 28:

Questa mattina per ordine della Direzione provinciale delle R. Poste, il portalettere di Giais a Marsuro ha otturate le buche delle cassette d'impostazione delle frazioni di Samprato, Villalta e Castello, a così obbligare chi ha corrispondenze a recarsi all'ufficio centrale e ritirare pure le vecchie, le quali vi giacciono da lungo tempo.

Certo che il malcontento regna - ed a ragione - nelle popolazioni di dette frazioni. Del nuovo portalettere non si sa nulla.

Raccomandiamo alla Direzione delle Poste di prendere un pravvedimento sollecito per togliere il lamentato incoveniente.

# DA MANIAGO

Nuova strada

Illuminazione elettrica

Ci serivone in data 28:

Il nostro Consiglio comunale ha approvata la costruzione della strada del Canale Collina fine al Monte Croce.

Venne pure approvato il regolamento per l'illuminazione elettrica.

### Da VILLASANTINA GRAVE INCENDIO

Ci agrivono in duta 28:

La notte acorsa acoppiò in paese un grave incendio in un locale ad uso stalla e fienile di proprietà dei fratelli Brovedani, Il fuoco si sviluppo verso le 9, malgrado il valido concorso dei terrangani distrusse in breve ogni cons arrecando un danno non assicurato di circa 6000 lire.

E' già il terzo incendio che qui scoppia senza che alcuno possa conoscerne la causa, n quindi in paese regna viva apprensione poiche si teme che a questi disastri non sia estraneo il dolo.

# Da S. PIETRO AL NATISONE

Un violento

Ci acrivono in data 28:

Icri venne qui arrestato cerno Giovanni Cornoia, contadino, perchè in segnito a diverbio per questioni d'interesse minacciò a mano armata il fratello Pietro.

Fu passato alle carceri in attesa del giudizio che verrà istruito in suo confronto.

# Cronaca Cittadina

### Bollettine meteorologico

Udina - Riva del Castello Alterra sul mare metri 130, sul suolo m.i Giorno 29 novembre ore 8 Termometro -1.5 Minima aperto notta -3.7 Barometro 751. State atmosferico : bello Vento : N. Pressions crescents - leri bello Temperatura Massima 44 Minima -3. Media: 0.29 Acqua caduta m.m.

# COSE DEL COMUNE

Giunta comunale

Nella seduta di ieri la Giunta Comunale ha di nuovo esaminato il progetto di preventivo 1902 e dopo qualche leggero ritocco ha stabilito di presentarlo al Consiglio Comunale.

Quando sarà stampato verrà distribuito ai consiglieri, alla cui discussione verrà sotto posto nella prossima seduta.

# Gli orari della "Veneta " Saranno migliorate le coincidenze fra Udine e Venezia

Serive il "Veneton che gl'inconvenienti lamentati dipendevano dal fatto che l' " Adriatica " aveva soppresso un treno senza avvertire la Società Veneta la quale, alla sna volta, aveva già stabilito il proprio orario.

Ora veniamo assicurati che col 10 dei p. v. dicembre, l'orario della Società appunto per ovviare ai lamentati inconvenienti verrà nuovamente cambiato.

Una nuova coppia di treni verrà istituita, vi saranno quattro treni accelerati, dei quali nno in coincidenza coi treno 583 in arrivo a Treviso alle ore 7,45 e l'altro in coincidenza col diretto N. 5 in arrivo a Traviso alle ore 13.25.

Anche le altre coincidenze per Venezia ed Udine saranno pure non poco migliorate; e noi possiamo accertare che l'orario nuovo incontrerà l'approvazione del pubblico.

La Società Veneta dimostra di voler in ogni maniera assecondare i desideri del pubblico. n

### Operai friulani Svaligiati a Monaco di Baviera

Gli operai friulani Cossarini Domenico di Dignano, Cossarini Alessandro di Dignano, Bortolotti Pietro di Mejano Dalmania Giuseppe di Varmo, Bigotti Ermenegildo di Driolassa, Cetolini Giuseppe di Varmo, ed il trevisano Bergamo Antonio, alle dipendenze dell'imprenditore di lavori Carlo Schiratti di Maiano venerdi scorso, in Monaco di Baviera, mentre stavano mangiando furono derubati dai ladri che approffittando della loro assenza, dal camerone ova dormivano vi penetrarono e esportarono ogni cosa di loro proprietà recando un danno che varia per ciascuno di essi dalle 200 alle 35 lire.

Coll'aiuto del sig. Schiratti e di Valentino Peressini di Farla e di Domenico Cossarini di Dignano, la gendarmeria riusci a scoprire i ladri.

Questi sostennero colla forza una colluttazione prima di venir arrestati. Rimane ferito il sig. Cossarini al braccio sinistro.

Tutta la roba rubata fu ricuperata.

# A proposito del furto

di 588.000 corone à Budapest

Telegrammi da Nissa informano che quella polizia crede di aver riconosciuto in un presunto studente ungherese dal nome Taroly Gollan, l'ex segretario municipale di Budapest Victor Kecskemethy, autore del furto recente di 588 mila corone. Vistosi scoperto, si ecclissò. E' ricercato attivamente. Il Borgomastro di Budapest promise un premio di quattro mila corone a chi lo greatasse,

Abbiamo già narrato i particolari ed il modo in cui l'ingente farto, venne consumato.

Sappiamo ora che giorni fa furono a Udine dua funzionari della polizia ungherese i quali a mezzo del personale farroviario, furono messi sulle traccie dell' itinerario percorso dal Kecskemety.

Furono infatti informati che egli aveva preso a Pontebba un biglietto per Ventimiglia, che si fermò a Udine, al restaurant dei signori Burghart, e quindi proseguì il suo viaggio attraverso l'Italia settentrionale guadagnando la frontiera francese.

Queste notizie confermano quindi la probabilità che l'audace ladro sia stato trovato a Nizza in seguito alle pratiche iniziate a Udine per la sua ricerca.

Pel riposo festivo. Ricordismo ai proprietari di negozio in generi coloniali e salsamentarie che sono invitati per questa sera alle ore 5 nella sala del consiglio in Palanzo municipale, alla riunione provocata dal Sindaco di Udine per prendere i definitivi accordi sul riposo festivo.

Un nuovo titolo al 3 112 per cento. Il ministro Di Brogiio dopo l'esposizione finanziaria presenterà un progetto di legge per la creazione di nuovo titolo consolidato al 8112 per cento e i provvedimenti per i debiti redimibili.

Il passaggie di un Borbone. Proveniente col diretto da Pontebba e diretto a Venezia, passò ieri per la nostra stazione assieme alla sua consorte S. A. R. Don Alfonso di Borbone.

Giunto a Venezia fu ricevuto dal fratello Don Carlos presso il quale prese alloggio.

Una commemorazione di Casa Savoja. Il prof. Gellio Cassi, di Latisana, il giorno 11 novembre ha tenuto innanzi agli alunni delle Scuole secondarie di Fossombrone, - ove egli attualmente è insegnante - la commomorazione di Casa Savoia.

L'egregio prof. Cassi ha fatto stampare il suo discorso, veramente bello per forma e per concetto, e ce ne ha mandato gentilmente una copia.

Atlante manuale di geografin di Stieler. 9ª edizione, comprendente 100 carte colorate e incise in rame e 170 piccole carte e piani. L'opera sara completa in 50 dispense. Ogni dispensa contiene 2 carte ed esce a 2 o B settimane d'intervallo. Prezzo di sottoscrizione: fr. 37.50. Gotha, Iustus Porthes.

Non crediamo necessario fare l'elogio di quest'opera, le cui edizioni, che escono da 90 anni a questa parte, sono sparse per tutto il mondo. L'esattezza acrupolosa del tratteggio, l'assoluta perfezione dell'incisione, la rimarchevole rettezza dell'impressione, l'armonia dei colori rendono quest'opera superiore a tutte le altre del genere.

L'edizione che sta per uscire è aucora superiore alle precedenti : 49 carte sono rifatte completamente a nuovo, 47 sono state considerevolmente rimaneggiate, in modo da poter essere riguardate come carte nuove, soltanto 4 son rimaste come erano.

L'intera opera è incisa in rame, come abbiamo detto; ma questa volta l'edizione è fatta con tiratura meccanica, processo che, senza nuocere alla perfezione del lavoro, permette di darlo ad un prezzo che lo mette alla portata di tutte le borse.

Le prime dispense comprendono: Alpi Orientali 1:925000 e Cina 1:7500000.

Ospizio mons. Tomadini. Ia morte del signor Stefano Miani: la Banca Cooperativa Cattolica offre lire 25, gli impiegati della stessa lire 10, signor Odorico Politi lire 1.

La Direzione riconoscente ringrazia.

L'art. 488. Fu dichiarate in contravvenzione delle guardie di città per ubbriachezza Luigi Dal Zotto fu Giovanni d'anni 54 da Laipacco e Bernardino Marcellino fu Isaia d'anni 34 da Manzano, facchino.

Un altro senza targhetta. Ieri i vigili urbani sequestrarono a Piemonte Mattia di Buia la bicicletta perche era sprovvista della prescritta targhetta.

Lo stesso pagò due lire di multa perchè per sopra mercato la macchina era priva di freno.

Le contravvenzioni dazlarie. Iori gli agenti daziari addetti a porta Gemona posero in contravvenzione una signorina proveniente col tram a vapore che giunge alle 12 e mezzo dalla lines. di S. Daniele, perchè tentava introducre in città senza pagare il dazio, un chi. logramma di dolci, (molto probilmente biscottini di Martignacco).

Pure ieri verso le 16 nel tratto di cinta fra le porte Aquileia e Cussi. gnacco, certo Davide Franzolini di Bal' dasseria, essendo ubbriaco tentava var. care la cinta daziaria. Trattenuto dalla guardia Sassano prese ad ingiuriarla e minacciarla in modo che fu costretta a ricorrere all' intervento delle guardie di città che procedettero all'arresto del Franzolini. Fu passato alle carceri.

Questa mattina alle ore 8 e mezzo alla porta Venezia le guardie daziaris dichiararono in contravenzione un carradore proveniente da S. Daniele il quale alla domanda se avesse generi soggetti a duzio rispose negativamente.

Visitato però il carro gli venne rinvenuto un vasu che egli diceva contenere peperoni ed invece era pieno di frutta in conserva.

Fatte ulteriori ricerche furono scoperti altri tre vasi contenenti lo stesso genere di merce per un peso comples. sivo di 12 kg. lordi.

# CRONACA GIUDIZIARIA CORTE D'ASSISE L'omicidio di Buia

Udienza pomerid. del 28 novembre Pres, cav. Panizzoni Giudici avv. Sandrini e Cosattini, P. M. cav. Apostoli, cancelliere Febec.

### I testi d'accusa

Esaurito nell'udienza antimeridiana l'interrogatorio dell'accusato Pietro Minisini, nell'udienza pomeridiana si precode all' interrogatorio dei testi d'accusa. Viene introdotto il teste.

Calligaro Giuseppe di Enrico d'anni 26 di Buia.

Teste. La sera del 28 gennaio passavo verso le undici per la piazza di Urbignacco per andare a casa in via della Madonna, e vidi sull'angolo della via di S. Stefano due individui, rico nosciuti pel Minisini e pel Fabbro, che contrastavano o li esortai alla calma.

Pres. Come contrastavano? Tests. Non ho visto por la distanta e per l'oscurità. Udii il Minisini dire all'altro la parola Bacul, e l'altro che rispondeva: A ms Bacul?

Pres. Quando il Fabbro disse così il Minisini rispose qualche cosa ? Tests. Non he udite che parele confuse. Non udii che il Minisini chiedesse

scusa.

Pres. Coss vuol dire Bacul? Tests. Vuol dire uno della parte di S. Daniele, e non ha significato offensivo. Pres. Nel vostro esame avete detto che questa parola si adopera in senso

di dileggio. Teste. Qualcuno si offende e qualche altro no.

Pres. Poi cosa avete visto? Teste. Proseguii per la mia strada e poco dopo vidi il Minisini venir dietro di me come nulla fosse.

Seguono parecchie interrogazioni delle parti circa i particolari sulla tragica scena. Il teste l'indomani vide sulla piazza delle traccie di sangue, dalle quali il

Fabbro era in quella sera distante circa un metro a meszo. Il teste dipinge il Fabbro come individuo che si ubbriacava spesso, ma innocuo; tutti lo chiamavano Tita Bacul. Segue un battibecco fra difensori Presidente o procuratore generale circa il contenuto dell'interrogatorio scritto del teste, che la difesa ritiene male interpretato causa il dialetto dal Pretore

che istrul la deposizione, Il Presidente respinge tale osservazione come offensiva pel pretore che è uomo coscienzioso.

Avv. Girardint. Potra discutere, Eccellenza, ma non respingere perche noi ammettiamo che l'errore è involontario. Minisini Giuseppe d'anni 48 fornaio di Buta.

La sera del 28 gennaio fu nell'osteria Guerra ove il Minisini Pietro voleva ad ogni conto che gli pagasse mezzo litro di vino ed insisteva correndogli dietro nel cortile.

Pres. Avete avuto paura? Teste. Non he mai avute tanta paura. Non è vero che l'accusato fosse in credito con me di messo litro.

Visto che le cose si mettevano male e che il Minisini mi seguiva presi a correre per una strada di campagna Anchè giunsi a casa.

Pres. Avete avuto questioni coll'accusato ?

Teste Mai. Non ebbi mai affari con lui. Pres. Presso di voi che opinione gode il Minisini?

dispis che è era u di an Midi Bu

Te:

ci sia VADO briga prese diese di av Fabb pugn fatto una il die non lenzi lare

face ques paro al c 84m2 unaproc

sent

il C

l'ost brig BOT

chè

dire

mo) due due

aro nisi COS

> pur 285 ter qua cuo

> > giu

VAL вор dim CAL

pad

Url fine

altr Begg

Teste. A me non ha mai fatto altro dispiacere che questo, ma ho udito dire che è dedito alle risse. Quella sera non era ubbriaco. Aveva bevuto, ma non di ander in banda! (ilarità).

Mittoni Attilio d'amni 26 falegname di Buia.

Pres. Fe sul luogo del fatto?

Teste. Ho chiamato mio cognato e ci siamo uniti ai carabinieri che andavano sul luogo del fatto. Quando il brigadiere interrogò il Minisini non era presente, ma lo stesso brigadiere mi disse che il Minisini aveva confessato di aver adoperato la roncola contro il Fabbro in difesa, perchè gli dava dei pugni. Mi meravigliai col Minisini del fatto poichè il Fabbro aveva in mano una canna di pipa che non superava il diametro di due contimetri e quindi non poteva dargli dei pugni.

Pres. Come avete interpretato il si lenzio di Minisini a questa caservazione? Teste. Che non avesse voglia di par-

Assieme ai carabinieri ed al Minisini ci siamo diretti verso le carceri e strada facendo certo Commoretti, per vecchie questioni invel contro il Minisini con le parole: te meritaria de esser bastonà al che il Minisini rispose: no stago miga sempre la dentro e podarò sempre darte una carega per la testa.

Il Minisini quando fu arrestato non era ubbriaco ma aveva ancora del gas in corpo.

L'avv. Driussi fa osservare che nel processo dello scorso marzo aveva presentato gli atti di una causa civile tra il Commoretto ed il padre del Minisini. Dimette di nuovo gli atti relativi alla causa civile.

Venturini Antonio d'anni 48 di Buia. Quella sera giuccai alle carte nell'osteria col Fabbro e con altri sensa che nascesse alcuna questione.

Alla mia sinistra si trovava il Minisini che a quanto io so non attaccò briga con alcuno.

Verso le dieci e mezza uscimmo tutti perchè si chiudeva l'esercizio senza che

sorgesse alcuna questione.

20 minuti dopo, mentre mi trovavo colla famiglia Aita, udii mia moglie dire che si cercavano i carabinieri perchè il Fabbro era stato ucciso.

Pres. Il Minisini era ubbriaco?

Tests Piuttosto, nella mia coscienza direi che era brillo perchè discorreva molto.

Pres. Conoscevate il Fabbro?

Teste Si e non posso dire nè bene
ne male di lui.

A domanda dell'avv. Driussi il teste racconta che il Fabbro gli fece ben due volte osservare che il Minisini discorreva con una ragazza a cui egli rispose che lasciasse fare, tanto loro due erano maritati.

Giacomini Giovanni d'anni 22 di Buia.

Buia.

Verso le nove e mezzo passai la piazza di Urbignacco perchè dovevo aiutare mio padre che assisteva una

Armenta partoriente.
Vidi due uomini che si bisticciavano.
Pres. Che parole avete udito?

Teste Udii la parola Racul e poi il Fabbro prese a dare dei pugni al Minisini. Ouesti non reagi.

Il Guerra da una finestra mi chiese cosa succedeva e mi esortò a vedere cosa era avvenuto perchè il Fabbro era caduto. Mi accostai e vidi il Fabbro disteso a terra che pareva vomitasse, mentre il Minisini si allontanava. Io pure me ne andai

Il Fabbro, quando io mi accostai per dividere i due rissanti, dava al Minisini dei pugni molto sonori essendo assai più forte del Minisini che cadde a terra.

Il Fabbro mi disse di andar «via quando lo esortai à desistere dal percuotere il Minisini.

Pres. Perchè non hai detto ciò al giudice istruttore?

Teste. Mi pare di averlo detto. Il Presidente legge l'interrogator

Il Presidente legge l'interrogatorio scritto del teste e sa parecchie contestazioni.

Pres La parela Recul à offensive 2

Pres. La parola Bacul è offensiva?
Teste. Nossignore, anzi tutti chiamavano il Fabbro Tite Bacul a guisa di
sopranome.

Seguono domande e contestazioni

Il cancelliere dà lettura degli atti dimessi dall'avv. Driussi riflettenti la causa civile fra il Comoretto ed il padre dell'accusato Minisini, e di un certificato di buona condotta riflettente il Pietro Minisini rilasciato dal sindaco di Buia.

Guerra Giuseppe di Giovanni d'anni 28 fornaciaio di Buia,

Pres. Ella abita presso la piazza di

Urbignaceo?

Teste. Sissignore quella sera ero a letto e udii gridare. Mi affacciai alla finestra e vidi tre persone. Conobbi per primo il Fabbro che percuoteva un altro; ed il Giacomini che difendeva il secondo dicendogli Baste Tite, tu i us

dat avonds. L'altro continuava a percuotere ed a gridare: A mi Bacul?

Il Giacomini non riusch a separare i contendenti o dopo una seconda colluttazione vidi il Fabbro cadere su di un mucchio di ghiaia.

Allora mandai il Giacomini a vedere cosa fosse successo ed egli mi diese che il Fabbro vomitava. Chiusi la finestra, e tornai a letto.

Cinque minuti dopo udii di nuovo una gran confusione u sentii le parole. A l'è muart Tite Bacul.

Il Fabbro era assai più forte del Minisini.

Pres. Quante volte il Giacomini di-

vise i rissanti?

Teste. Due volte e insisteva dicendo

al Fabbro. Baste Tite, baste!
Non vidi il Minisini rispondere ai
pugni del Fabbro.

Pauluzzi Enrico di Luigi d'anni 19 fornaciaio di Buia.

Pres. Dove abitate in Urbignacco?

Tests. Nella piazza. La sera del 28
gennaio ero presso la finestra e vidi
usoire dalla osteria due individui che

che cercava di dividerli.

Uno dei rissanti riusci a fuggire ma
l'altro lo raggiunse e tornò a percuoterlo. Subito dopo quello che schiaffeg-

Credetti che avesse ricevuto a sua volta un pugno che ammirai per la forza con cui era stato vibrato.

Si trattava invece di una coltellata. Depone circa il resto in conformità al Giacomini ed al Guerra.

In complesso i testi presenti al fatto esludono che il Minisini percuotesse il Fabbro che era il solo assalitore e che il primo, impossibilitato a fuggire, vibrò la coltellata per difendersi. Col Pacluzzi è finito l'interrogatorio dei testi d'accusa e l'udienza è rinviata essendo le 5 pom.

Udienza odierna

### I testi a difesa

Nell'udienza di questa mattina aperta alle 10.80 cominciò l'audizione dei testi a difesa.

Viene introdotta Guerra Ganzitti Angela d'anni 22 da Buia.

Angela d'anni 22 da Buia.

Pres. Cosa sapete sul fatto del 28 gennaio?

Teste. La sera del delitto ero a letto e seppi il fatto da mio marito che mi disse esser il Fabbro che percuoteva l'altro. Non sa altro.

Savonitti Mattia di Domenico d'anni

47 da Buia negoziante.

Pres. Ha assistito alla baruffa fra il

Minisini ed il Fabbro?

Teste. No, seppi solo la mattina del-

l'accadute. Non se com si dica in paese al riguardo perchè son sempre via. Savonitti Domenico d'anni 77 da

Pres. Che individuo era il Fabbro?
Teste. Un uomo caldo di sangue che
voleva esser rispettato.

Pres. Ha fatto violenze a qualcuno?

Teste. No, ma voleva esser sopra a tutti.

Guerra Pistro d'anni 48 da Buia.

Pres. Cosa potete dire del Fabbro?

Teste. Ho lavorato assieme a lui a

Monaco. Era violento e voleva i soldi

enza lavorare. Mi minacciò con sassi

Monaco. Era violento e voleva i soldi senza lavorare. Mi minacciò con sassi e dovetti dargli 20 marchi di più di quello che meritava. Quando lo trovo in qualche osteria io me ne vado per non avere a che fare con lui.

Pres. Qualcuno della famiglia Fabbro vi ha minacciato per la vostra deposizione?

Teste. Sissignore, un suo fratello mi fece sapere che se avessi detto male del morto avrei de farla con lui. Ma io non ho paura perchè se mi fanno qualche minaccia ricorro alla polizia. Seguono altri testi che dipingono il Fabbro, come violento e del Minisini

Tribunale di Verona

danno buone informazioni.

# IL PROCESSO

# Trivulzio - Todeschini

Udienza del 28 novembre

Vengono escussi molti testi, fra i quali alcuni ufficiali, colleghi del Trivulzio. In generale sono deposizioni di lieve

Mutinelli Elvira narra che fu a lei che il Carlini disse: « So che il Trivulzio lavora per riabilitarsi, potrei aiutarlo. »

Richiamato il Carlini, questi conferma o dice che alludova a voler provocare confessioni dal Trivulzio contro la Policante, che il teste crede sappia tutto e che diffamava il tenente.

Signorina con bella calligrafia coros la coros la coros la coros di copiatura da farsi in casa. Cent. cinque la facciata (carta da Bollo). Rivolgersi Giornale.

# Stabilimento Bacologico DOTT, VITTORE COSTANTINI

(in Vittorio Veneto)

Sola confezione dei primi incroci cellulari. Il dott: Ferruccio co. de Brandis gentilmente si presta a ricevere in Udine le commissioni.

Nelle prime ora di stamane dopo lunga e penosissima malattia rendeva l'anima a Dio

ANGELO FRANCH!

La moglie, la sorella, i cognati a i parenti tutti non l'animo straziato partecipano agli amici e conoscenti il ferale annuncio.

Udine, 29 novembre 1901.

I funebri seguiranno domani, sabato 30 corr. alle 9 ant., partendo dalla nasa n. 41 via Tomadini, per la chiesa della B. V. delle Grazie.

Il presente serve quale partecipazione diretta.

# Nel trigesimo della morte del cav. Domenico Fabris

Oggi compione 30 giorni dalla morte del

# Cav. Domenico Fabris

insigne pittore, spentosi serenamente in Osoppo, sua patria, nella tarda età di 80 anni.

Era un vero tipo di vecchio patriota e di eletto artista.

Domenico Fabris ha saputo mantenere per oltre mezzo secolo con costanza di affette, il culto del gusto tramandato a noiddai grandi artisti, dei quali va gloriosa la patria nostra.

Egli continuò anche nella sun vecchiezza nell'esercizio di quel pennello del quale ci diede splendide prove.

La Sua scuola fu la scuola delle grazie, e l'amabilità e la morbidezza rare volte ottennero un'espressione tanto vera, quale sapeva infonderla il Suo pennello: gli affreschi nella chiesa di Gran in Ungheria, quelli della cappella Revoltella a Trieste, quelli della chiesa della Madonna di Valle in S. Daniele, il soffitto della sala del palazzo arcivescovile di Udine, quello del Teatro Sociale, i variati lavori nella chiesa di Carlinse e molti altri di cui troppo lunga sarebbe l'enumerazione.

La Sua modestia e la Sua valentia nella difficil'arte servano d'esempio ai posteri.

Udine, 29 novembre 1904

Il microbo

# ULTIMO CORRIERE

Un soldato austriace merto in seguite a sevisie

Il soldato Pietro Florian, del reggimento di fanteria degli honved, di guarnigione a Gran Varadino, è morto in seguito a maltrattamenti subiti da parte di un sottufficiale, il quale lo aveva ripetutamente colpito alla testa col calcio del fucile.

E' risultato che tutti i sottufficiali del reggimento usavano modi brutali, o perciò parecchi sono agli arresti.

# Miss Stone assassinata

A Costantinopoli è giunta la notizia che la missionaria americana miss Ellen Stone sarebbe stata uccisa dai briganti che l'avevano catturata, perchè questi avrebbero perduto la speranza di ottenere per la loro prigioniera il chiesto prezzo di riscatto.

# Rappresaglie boere

Il comandante della guarnigione della Città del Capo informò con un telegramma il ministero della guerra di aver ricevuto una lettera del comandante boero Fouchè, in cui questi gli comunica di aver fatto fucilare a Dortrecht due soldati inglesi fatti prigionieri il 16 corrente.

# Onoranze funebri

Alla «Dante Alighieri» in morte di:

Paolo Gaspardis: Teliini Gio. Batta L. 1.

Maria Scoffo ved. Micheloni; Vincenzo
Pittini L. 1.

Alla Congregazione di carità in morte di:

Battistoni Antonio: Barei Giuseppe L. 1,
Bon Lodovico 1, Carnelutti dott. Giovanni 2,
Comessatti Giacomo 1, G. Tam e comp. 1,
Ing. Luigi Pitacco 1.

Margutti Giacomo: Ferrucci Giacemo L. 1.
Ruggeri Caterina: Toso dott. Edoardo L. 1.
Antonini Giacomo 1. Bertuzzi famiglia di Moruzzo 1. Anderioni Achile 1.

Tonini Antonio: G. Tam z com. L. I.
Luciano Nimis: Boschetti Giacomo L. 1.
Scoffo Michelmi Maria: Malagnini Luigi L. 1.

All'a Asilo Notturno » in morte di: Sig. Scoffo Micheloni: Lodovico Minar L. 1, Pietro Dorta I.

Giacomo Margret: Lodovico Minar L. 1, Domenico Tail 1.

All'Istituto delle Derelitte in morte di:

Antonio Battistoni: dott. Scaini Virgilio L. 1,
Francesco Morelli 1.

Anna Casasola: Pitotti Francesco L. 1.
Nicolò Castello: dott. Scaini Virgilio L. 1.
Giacomo Margret: Giacomo Antonini L. 1.
Leonardo Del Angelo: Gio Batta Marioni L. 1.

# Bollettino di Borsa

UDINE, 29 novembre 1901

| Remailte | 28 nov. | 29 nov. | 102.35 | 102.35 | 102.42 | 102.42 | 102.42 | 111. | 111. | 111. | 111. | 111. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 117. | 1

325,-Forrevia Meri.di az coup. 315.-315.-Italiane an 3º/o 504-504.--Fondiaria d'Italia 439.-> Banco Napoli 3 1/a 0/a 512.-512.-Fondi Cassa Rip. Milano 5% Azloni 583'-Banca d' Italia ex soupons 886. --145. --145.di Udine . . . . 140.-140. -Popolare Friulana .

 Cooperativa Udinese 1300-1300-Cotonific. Udinese ex cedola 10).-Fabb. di zucchero S.Giorgio 70 -Società Tramvia di Udine 683.-Id. Berrovie Merid. ex coup. 482 .--478.--Mediterr. Camble Valuto 102,35 102 25 Francia choque 125 95 125 95 Germania > 25.71 

Corone in ora . . . .

Napoleoni . . . . . .

Ultimi dispacel

107.15

20.42

Caute e Pinzef. Pianeforte sele

20.46

QUARGNOLO OTTAVIO, gerente responsabile.

# MUSICA

Edizione popolare delle opere

GIUSEPPE VERDI

E' uscita (edita dalla casa *Ricordi*) la I serie delle opere di Verdi in edizione economica:

Propai netti Oberto conte di S. Bonifacio L. 3,50 1.50 , 4.25 2.-Il finto Stanislao m 3.50 1.50 Nabucodonosor I lombardi alla prima eron 4.- 1.50 ciata 4.- 2.-Ernani n 2.50 1.50 I due Foscari Di pressima pubblicazione Giovanna d'Arco 3.50 1.50 3.50 1.50 Alzira 1.50 03.8 Attila I Masnadieri 1,50 3 50 Il Corsaro 1.50 La battaglia di Leguane 3.50 1.50 1.50 Luisa Miller , 3.50 2.50 Rigoletto Il Troyatore La Traviata I Vespri Siciliani " 5.— 3.—

Un Ballo in Maschera , 5.— 2.50 In vendita presso il Deposito di musica Luigi Barei via Cavour n. 10, Udine.

# FERRO-CHINA BISLESI

L'uso di questo Volete la Salute ???!
liquore è ormai diventato una nocessità pei nervosi,
gli anemici, i de-

sità pei nervosi,
gli anemici, i deboli di stomaco.

Il Dott. FRANCESCO LANNA,
dell' Ospedale di HILA

CESCO LANNA,
dell' Ospedale di WILLANO
Napoli, comunica sverne ottenuto n risultati superiori ad ogni aspettativa
sanche in casi gravi di anemie e di
sdebilitamenti organici consecutivi a
smalattie di lunga durata.

# ACQUA DI NOCESSA UMBRA

(Sorgente Angelica)
Raccomandata de centinaia di atteetati medici come la migliore fra la
acque da tavola.

F. BISLERI & C. - MILANO

# Vero Vaccino Svizzero

dell' Istituto Vaccinogeno Svizzero Losanna. Stabilimento piazzato sotto la sorveglianza permanente dello Stato. Controlli
Ufficiali Chimici e Batteriologici.
Tutti i vacciniferi sono anatomizzati.

Unico Deposito Farmacia Alla Loggia Udine.

# MALATITE Degli occhi

DIFETTI DELLA VISTA

Specialista D'Gambarotto Consultazioni: Tutti i giorni dalle 2 alle 5 escettuato il torzo Sabato e terza

Piazza Vittorio Emanuele z. 2 Visite gratuite ai poveri

Demonica d'ogni mere.

Lunedi s Venerdi alle ore 11 alla Farmacia Filipuzzi



GARRATITI DI PURR OLIVA. \*

PREFEMIBILI AL BURRO,
Si spediscono in siagnate da Cg. 6, 15 e 25

artisticamente il'ustrato, racchiuse in adatta cassetta di legno: Vergine Hiande al. 2.15. Doratos L.1.95. Sopraffino a L.1.71 il chino netto. Franco di porto e d'imballaggio alle stazione forroviaria del compratore. Per stagnate da soli Cg. 8. supplemento ii L. 2. In bariletti da Cg. 50, ribasso di centesimi 15 II chilo. Porto pagato. Barile gratis. Pagemento verso

Pacchi postati di Cg. 4 natti verso assegno o cartolina-vaglia di L. 10,60 - 9,85 e 9,10 rispettivamento.

Sign. P. Susso e Figli, Oneglia.

Mandolini - L. JA. EO - Mandolini (GARANTITA PERFEZIONE)

Lavoro accuratissimo in legno scelto eleganti, con segni madreperla. Meccanica fina, esegniti dai migliori allievi della ditta Vinacola-Napoli.
Mandolini lombardi, Mandole Liuti, Chi-

piche, Ocarine ecc.

Quasi per niente

tarre, Viclini, Viole, Violoncelli, Armo-

Con Una Lira seltanto si spedisce franco di spese in tutta Italia il grande Metodo per Chitarra del M.o Pastori Rusoa l'unico che a tai prezzo riunisca in sè futti gli Eismenti di Musica, la Teoria necessaria ed Ottimo Materiale pratico per lo studio della Chitarra.

# Casa di cura chirurgica

Dott. Metullio Cominotti

Tolmezzo - Via Cavour

Cura chirurgica radicale dell'ernia inguinale col metodo del *Prof. Bassini*.

Guarigione in dieci giorni

Consulenti: Prof. cav uff.

Fernando Franzolini, dottori:
Tullio Liuzzi, — Fortunato

Stellin, - Matteo Facchin,

# Vendita Carne e Vitello

di prima qualità

- Quintino Ortolani.

Il sottoscritto proprietario delle macellerie in via Mercerie N. 5 e via Paole
Sarpi 24, avverte la sua spettabile elientela e chi può avervi interesse, che col
giorno di Domenica 28 ottobre ha cominciato nei suddetti suoi negozi, la vendita
dei carnami ai seguenti prezzi:

Mango e vitello I. qual. e primo taglio al Kil. L. 1.40
detto detto secondo > 1.20
detto detto tergo > 1.00

Udine, 26 ottobre 1901.

Belling Giusenna.

# Prof. Dott. Guido Berghinz

Consultazioni in casa

Via Francesco Mantica, 36
(Piazzetta del Redentere)

Ordinazioni gratuite all'Ambulatorie della Società Protettrice dell'Infanzia Via Prefettura, 14.



Le migliori e più economiche CALZATURE

garantite tutto cuoio per Uomo, Donna, Giovinetti e Ragazzi sono quelle offerte dalla

Grande Manifattura Italiana

# GIOVANNI GILARDINI TORINO

Unico deposito per UDINE e Provincia presso il signor

BRUNI CANDIDO Mercatovecchio N. 6

THE BE OF M AS IL IN THE AS."

Calzature di lusso Soprascarpe gomma Busti brevettati Maglierie igieniche Camicie, Colli, Polsi,

Guanti, Cravatte Calze Brettelles Vestiti per bambini Specialità per Ciclisti Saponi Profumerie

PELLICERIE Ombrelle e Valigerie della rinomata Fabbrica GILARDINI TCRINO

RICHIESTA CATALOGO GRATIS A

MILANO - FRATELLI TREVES, EDITORI - MILANO Anno XXII - 1901

RGHERITA GIORNALE DELLE SIGNORE ITALIANE

di gran luss d' mode, e lette rature E' il più splendido e più ricco giornale di questo genere. Esce ogni quindici giorni in 16 pagine in-4 grande, come i grandi giornali illustrati, su carta finissima, con splendide e numerose incisioni, con copia e varietà di annessi e richezza di figurini. Esso è l'unico in questo genere che possa degnamente adornare il salotto delle Signore elegauti, e che possa competere coi giornali di Mode stranieri più celebrati. - Anche la parte letteraria è molto accurata. I racconti od i romanzi sono dovuti alla penna dei miglioni scrittori, come Barrili, Bersenzio, Castelnuovo, Caccianiga, Cordelia, Memiai, Neera, Tedeschi, Fava, Egrei, Pinelli, Boccardi, ecc., vengono illustrati splendidamente dai migliori artisti.

Disegni di nomi e iniziali a richiesta delle associate Edizione economica senza annessi e figurini colorati Cantesimi 50 il numero

Una Lira il numero Anno 1. 10, - Sem. 1. 6, - Trim. 1. 3, (Per l'Estero Fr. 16

PREMIO agli associati all'edizione di lusso; I. LA LET-TERA ANONIMA, di " Ed. Du Amicis. " Grazioso volume in catra di lusso riccamente illustrato da M. Pagani, e Ett. Ximenes, con coperta a colori. - 2. " Il sorbetto della Regina, " romanzo di Petruselli della Gartina. Un volume in 16 di 320 pag, agli associati all'edizione economica; UNA ILLUSTRE AVVENTURIERA (Cristina di Nortumbria), di " Corrado Ricci n Un volume in-16 di 300 pagine. (Al prezzo d'associazione aggiungere 50 centesimi (Estero, 1 franco) per l'affrancazione del premio). Dirigere commissioni e vaglia ai fratelli Treves, editori,

dalle

MILANO FRATELLI BRANCA DI

AMARO, TONICO, CORROBORANTE, DIGESTIVO DE CELEBRITA REDIOHE

Concessionari: per l'America del Sud Carlo F. Hufer e C., Genova - per l'America del Nord L. Gandolfi e C., New York.

Insuperabile!



rare a lucido con facilità. -Conserva la biancheria. Si vende in tutto il mondo.

NOVITA PER TUTTI

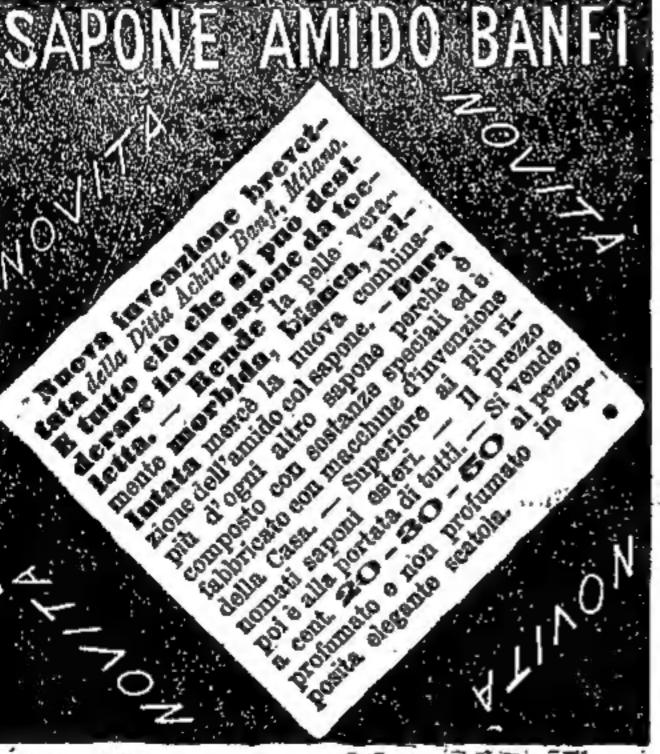

Scope della mostra Casa è di renderlo di consumo Verso cartolina vaglia di Lire 2 la ditta A. Banfi spedisce tra pessi grandi franco in tutta Italia — Vendesi presso tutti i principali Droghieri, farmacisti e profumieri del Regno e dai grossisti di Milano Paganini Villani e Comp. — Zini, Cortesi e

**光照天然美观·西班通派至规则有关系,不是关于**多种来说

Udine - Via Paele Canciani, 7 - Udine

GRANDIOSO ASSORTIMENTO

Lanerie per signora — Seterie nere e colorate — Stoffe confection Stoffe per Uomo Estere e Nazionali Battiste colorate liscivabili — Flanelle — Saten — Cretonné Raje — Maglierie — Busti

DEPOSITO

Tappezzerie — Damaschi — Jute dril — Cretonné — Corsie Soppedanei — Tende Guipour — Jaquards — Vitrages colorati Tappeti Volter — Velluti — Stoffe per joarrozza — Lana da materasso

SPECIALITÀ

Biancheria — Tele lino candide e naturali — Battiste — Pelle d'ovo Piquets — Dobletti — Brillantè — Servizi da tavola vera Fiandra: Servizi per the - Centri-tovagliette Sottobiochieri — Sottopiatti — Asciugamani

Estesissimo assortimento Stamperia qualità Estere e Nazionali

PREZZI LIMITATISSIMI 《英类》。这个关系是关系是关系是关系是对关系是是对关系。

# Il Premiato Stabilimento Meccanico e Fabbrica Biciclette

# TEODORO DE EUGA

situato nel nuovo Stabile appositamente costruito fuori Porta Cussignacco, con annesso impianto di nichelatura e verniciatura conforme agli ultimi sistemi. La Ditta suddetta nulla a trascurato perche nel suo nuovo Stabilmento dotato di motore a gas, i lavori abbiano a riuscire perfetti, e nulla trascurerà perchè non le vengano meno l'incoraggiamento e l'appoggio di una larga clientela.

Assume qualsiasi lavoro fabbrile e meccanico

Specialità nella costruzione di serramenti in ferro e CASSE FORTI sicure contro il fuoco

FABBRICA BICICLETTE di qualunque modello e su misura

Verniciatura a fuoco - Nichelatura, Ramatura, ecc. - Grande assortimento di Pneumatici ed Accessori di Biciclette.

Modicissimi



Udine 1901 — Tipografia G. B. Doroth

Le s Voy rot interns in Cin nari, s indiffer Que incom il diri quant

si pul dei co Già 6 561 dal fa in E alcun i frat chegg solda

istituz

del co

consi aggi ci pr ment

di n

cont

Guardarsi

gare que rate